Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma



Anno 152° - Numero 104

# GAZZETTA

**UFFICIALE** 

### DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 maggio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria 1027 - 00138 roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
  - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
  - 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
  - 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
  - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicáta il martedì e il venerdì)
  - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il marted i, il giovedì e il sabato

### **AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI**

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

### SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 aprile 2011, n. 63.

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. (11G0106)......

Pag. 1

### **DECRETI PRESIDENZIALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Ritta**na** (11A05613)..... Pag. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Valentano e nomina del commissario straordinario. (11A05615).....

2

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 4 maggio 2011.

Definizione del contingente, data di disponibilità e modalità di cessione delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia» - Mille**simo 2011.** (11A05980) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

3









| DECRETO 4 maggio 2011.                                                                                                                                                                          |      |     | DECRETO 29 marzo 2011.                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Definizione del contingente, data di disponibilità e modalità di cessione delle monete d'argento da 5 euro celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia» - Millesimo 2011. (11A05981) | Pag. | 4   | Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Collina Torinese», al decreto 2 novembre 2010. (11A05631)                                                                                                                                                                 | Pag. | 14 |
| DECRETO 4                                                                                                                                                                                       |      |     | DECRETO 29 marzo 2011.                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |
| DECRETO 4 maggio 2011.  Definizione del contingente, data di disponibilità e modalità di cessione delle Serie Speciali da 9 e 10 pezzi fdc e da 10 pezzi proof - Millesimo                      |      |     | Adeguamento del piano dei controlli per la DOC "Pietraviva", al decreto 2 novembre 2010. (11A05634)                                                                                                                                                                       | Pag. | 15 |
| <b>2011.</b> (11A05982)                                                                                                                                                                         | Pag. | 5   | DECRETO 1° aprile 2011.                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| Ministero dell'istruzione,<br>dell'università e della ricerca                                                                                                                                   |      |     | Adeguamento del piano dei controlli per la<br>DOC "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di<br>Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "<br>Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice", al                                                                               | D    | 16 |
| DECRETO 1° febbraio 2011.                                                                                                                                                                       |      |     | decreto 2 novembre 2010. (11A05632)                                                                                                                                                                                                                                       | Pag. | 10 |
| Decadenza dai benefici economici di cui al decreto n.490/Ric. del 3 agosto 2010 di due progetti                                                                                                 |      |     | DECRETO 1° aprile 2011.                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| già ammessi a finanziamento. (11A05618)                                                                                                                                                         | Pag. | 7   | Adeguamento del piano dei controlli per la DOC "Colli dell'Etruria Centrale", al decreto 2 novembre 2010. (11405633)                                                                                                                                                      | Pag. | 17 |
| Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali                                                                                                                                       |      |     | 2 novembre 2010. (mnososs)                                                                                                                                                                                                                                                | rug. | 1, |
|                                                                                                                                                                                                 |      |     | DECRETO 14 aprile 2011.                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| DECRETO 29 marzo 2011.  Adeguamento del piano dei controlli per la DOC "Canavese", al decreto 2 novembre 2010. (11A05626)                                                                       | Pag. | 9   | Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Dauno a denominazione di origine protetta, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno». (11A05621) | Pag. | 18 |
| DECRETO 29 marzo 2011.                                                                                                                                                                          |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |
| Adeguamento del piano dei controlli per la                                                                                                                                                      |      |     | DECRETO 14 aprile 2011.                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| DOC "Freisa di Chieri", al decreto 2 novembre 2010. (11A05627)                                                                                                                                  | Pag. | 10  | Conferma dell'incarico al Consorzio per la tu-<br>tela dell'olio extra vergine di oliva DOP Riviera<br>Ligure, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14,<br>comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526                                                               |      |    |
| DECRETO 29 marzo 2011.                                                                                                                                                                          |      |     | per la DOP "Riviera Ligure". (11A05622)                                                                                                                                                                                                                                   | Pag. | 19 |
| Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Valsusa», al decreto 2 novembre 2010. (11A05628)                                                                                                | Pag. | 11  | DECRETO 14 aprile 2011.                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| DECRETO 29 marzo 2011.                                                                                                                                                                          |      |     | Conferma dell'incarico al Consorzio per la<br>tutela del formaggio Gorgonzola, a svolgere le<br>funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge                                                                                                                        |      |    |
| Adeguamento del piano dei controlli per<br>la DOC «Pinerolese», al decreto 2 novembre                                                                                                           |      |     | <b>21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Gorgonzo-la"</b> (11A05623)                                                                                                                                                                                                       | Pag. | 20 |
| <b>2010.</b> (11A05629)                                                                                                                                                                         | Pag. | 12  | DECRETO 14 aprile 2011.                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |
| DECRETO 29 marzo 2011.                                                                                                                                                                          |      |     | Conferma dell'incarico al Consorzio per la tu-                                                                                                                                                                                                                            |      |    |
| Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Carema», al decreto 2 novembre 2010. (11A05630)                                                                                                 | Pag. | 13  | tela Provolone Valpadana, a svolgere le funzioni<br>di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicem-<br>bre 1999, n. 526 per la DOP "Provolone Valpada-<br>na". (11A05624)                                                                                             | Pag. | 22 |
|                                                                                                                                                                                                 |      | — I |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |



| DECRETO 14 aprile 2011.                                                                                                                                                                            |      |     | Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                                                                                                                                                     |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Asiago". (1145625)   | Pag. | 23  | DECRETO 14 aprile 2011.  Riconoscimento, al sig. Matiu Paul Stefan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia. (11A05616)           | Pag.   | 38 |
| DECRETO 15 aprile 2011.                                                                                                                                                                            |      |     | DECRETE 14 1 2011                                                                                                                                                                                                                         |        |    |
| Programma di sostegno al settore vitivinicolo con ripartizione della dotazione finanziaria per la misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, relativa all'anno 2012. (11A05636) | Pag. | 25  | DECRETO 14 aprile 2011.  Riconoscimento, alla sig.ra Vargane Horvath Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Milano e provincia. (11A05617) | Pag.   | 39 |
| DECRETO 15 aprile 2011.                                                                                                                                                                            |      |     |                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |
| Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo<br>di controllo «Is.Me.Cert Istituto Mediterra-<br>neo di Certificazione agroalimentare», ad ef-                                                         |      |     | DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTO                                                                                                                                                                                                          | RITÀ   |    |
| fettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito                                                                                                    |      |     | Agenzia italiana del farmaco                                                                                                                                                                                                              |        |    |
| Unione europea ai sensi del Regolamento (CE)                                                                                                                                                       |      |     | DETERMINAZIONE 22 aprile 2011.                                                                                                                                                                                                            |        |    |
| n. 509/2006. (11A05638)                                                                                                                                                                            | Pag. | 26  | Abolizione della nota 59 di cui alla determinazione 4 gennaio 2007 «Nota AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci». (11A05563)                                                                                                    | Pag.   | 41 |
| DECRETO 18 aprile 2011.                                                                                                                                                                            |      |     |                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |
| Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terrazze dell'imperiese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (11A05635)                                          | Pag. | 27  | DETERMINAZIONE 28 aprile 2011.  Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Tyverb (lapatinib)». (Determinazione/C 2212/2011). (11A05732)                                                                                | Pag.   | 41 |
| DECRETO 20 aprile 2011.                                                                                                                                                                            |      |     | DETERMINAZIONE 28 aprile 2011.                                                                                                                                                                                                            |        |    |
| Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ISVEA S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (11A05639)                                                              | Pag. | 33  | Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Votrient (pazopanib)». (Determinazione/C 2213/2011). (11A05733)                                                                                                              | Pag.   | 43 |
| Ministero del lavoro                                                                                                                                                                               |      |     | Commissione parlamentare per l'indirizzo ge<br>e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi                                                                                                                                                 | nerale |    |
| e delle politiche sociali                                                                                                                                                                          |      |     | PROVVEDIMENTO 4 maggio 2011.                                                                                                                                                                                                              |        |    |
| DECRETO 12 aprile 2011.                                                                                                                                                                            |      |     | Disposizioni in materia di comunicazione po-<br>litica, messaggi autogestiti e informazione della                                                                                                                                         |        |    |
| Concessione, del trattamento di mobilità per i lavoratori della società «ALGESE2 S.c.a.r.l.». (Decreto n. 58696). (11405637)                                                                       | Pag. | 35  | concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011. (Documento n. 12) (11A06014)                                                                            | Pag.   | 45 |
| Ministero dello sviluppo economico                                                                                                                                                                 |      |     | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adi                                                                                                                                                                                                  | ge     |    |
| DECRETO 18 aprile 2011.                                                                                                                                                                            |      |     | DECRETO 9 marzo 2011.                                                                                                                                                                                                                     |        |    |
| Verifica della qualità del servizio postale universale: anno 2010. (11A05645)                                                                                                                      | Pag. | 35  | Scioglimento della «Poliservice Piccola soc. coop a r.l. in liquidazione», senza nomina del commissario liquidatore. (11A05564)                                                                                                           | Pag.   | 49 |
|                                                                                                                                                                                                    |      | — I |                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |



| ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI                                                                                                                                             |           |          | Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Linco-Feed». (11A05525)                                                             | Pag. | 52  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Agenzia italiana del farmaco                                                                                                                                             |           |          |                                                                                                                                                                                       |      |     |
| Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Fluoxetina Eg». (11A05731)                                                            | Pag.      | 49       | Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vectin 22,75 mg». (11A05526)                                                        | Pag. | 52  |
| Ministero degli affari esteri                                                                                                                                            | Dag       | 50       | Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale ad uso veterinario «Vaxxitek HVT+IBD». (11A05534)                                           | Pag. | 53  |
| Rilascio di exequatur (11A05642)                                                                                                                                         | Pag.      | 30       |                                                                                                                                                                                       |      |     |
| Rilascio di exequatur (11A05643)                                                                                                                                         | Pag.      | 50       | Ministero delle politiche agricole<br>alimentari e forestali                                                                                                                          |      |     |
| Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Hamilton (Canada) (11A05644)                                                            | Pag.      | 50       | Domanda di registrazione della denominazione «Figue de Solliès» (11A05612)                                                                                                            | Pag. | 53  |
| Ministero dell'interno                                                                                                                                                   |           |          | Ministero dello sviluppo economico                                                                                                                                                    |      |     |
| Soppressione della Parrocchia di S. Lucia a S. Benedetto, in S. Gimignano (11A05619)                                                                                     | Pag.      | 50       | Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'Organismo «Veneta Engineering S.r.l.», in Vero-                                    |      |     |
| Riconoscimento della personalità giuridica del Pontificio Seminario Regionale «Pio XI», in Molfetta . (11A05620)                                                         | Pag.      | 50       | na. (11A05640)                                                                                                                                                                        | Pag. | 53  |
| Soppressione della Parrocchia della B.M.V. del Soccorso, in Ascoli Satriano (11A05646)                                                                                   | Pag.      | 51       | Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'Organismo «I.E.C Industrial Engineering Consultants S.r.l.», in Torino. (11A05641) | Pag. | 54  |
| Ministero della difesa                                                                                                                                                   |           |          | Presidenza del Consiglio dei Ministri                                                                                                                                                 |      |     |
| Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato, dell'Ex Aerocampo «San Giacomo di Veglia», in Vittorio Veneto. (11A05565)                                      | Pag.      | 51       | Costituzione della commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica. (11A05730)                                                                   | Pag. | 54  |
| Ministero della giustizia                                                                                                                                                |           |          |                                                                                                                                                                                       |      |     |
| Elenco dei notai dispensandi per limite di età -                                                                                                                         |           |          | Regione Toscana                                                                                                                                                                       |      |     |
| mesi maggio, giugno e Îuglio 2011. (11405899)                                                                                                                            | Pag.      | 51       | Approvazione dell'Ordinanza n. 10 del 12 aprile 2011 (11A05614)                                                                                                                       | Pag. | 54  |
| Ministero della salute                                                                                                                                                   |           |          |                                                                                                                                                                                       |      |     |
| Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario « Flumechina 10% Liquido Ascor». (11A05522) | Pag.      | 51       | RETTIFICHE                                                                                                                                                                            |      |     |
| Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso vete-                                                                        | Dag       | 52       | ERRATA-CORRIGE                                                                                                                                                                        |      |     |
| Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vomend 5 mg/ml». (11A05524)                                                               | Pag. Pag. | 52<br>52 | Comunicato relativo al decreto 3 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Determinazioni in materia di credito ai consumatori». (11A05885)                | Pag  | .55 |
|                                                                                                                                                                          |           | T        |                                                                                                                                                                                       |      |     |
|                                                                                                                                                                          |           |          |                                                                                                                                                                                       |      |     |



### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 aprile 2011, n. 63.

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

- 1. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.
- 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:
- a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
- b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;
- *c)* la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.
- 3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 2011

### **NAPOLITANO**

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

### LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 572):

Presentato dall'On. Giuseppe Caforio ed altri il 15 maggio 2008.

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 25 giugno 2008 con pareri delle Commissioni 1ª, 12ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente il 24 settembre 2008; il 1° e 14 ottobre 2008; il 5 novembre 2008.

Assegnato nuovamente alla 7ª Commissione, in sede deliberante, il 16 dicembre 2008 con pareri delle Commissioni 1ª, 12ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede deliberante, il 21 gennaio 2009 ed approvato il 28 gennaio 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2131):

Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 3 febbraio 2009 con pareri delle Commissioni I e XII.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 26 febbraio 2009; il 18 marzo 2009; il 16 settembre 2009; il 14, 15, 21 e 28 ottobre 2009.

Assegnato nuovamente alla VII Commissione, in sede legislativa, il 25 novembre 2009 con pareri delle Commissioni I e XII.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, il 12 gennaio 2010.

Assegnato nuovamente alla VII Commissione, in sede referente, il 13 gennaio 2010 con pareri delle Commissioni I e XII.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente, il 20, 26 e 27 gennaio 2010; il 10 febbraio 2010; il 29 aprile 2010; il 6 maggio 2010.

Assegnato nuovamente alla VII Commissione, in sede legislativa, il 12 maggio 2010 con pareri delle Commissioni I e XII.

Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, ed approvato con modificazioni il 19 maggio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 572-B):

Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 26 maggio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª e 12ª

Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il 21 settembre 2010; il 26 gennaio 2011; il 16 e 22 febbraio 2011; il 2, 9, 16 e 22 marzo 2011.

Esaminato in aula il 29 marzo 2011 ed approvato il 5 aprile 2011.







### NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art 1.

L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 1-septies. Equipollenza di titoli di studio.»

11G0106

## **DECRETI PRESIDENZIALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Rittana

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rittana (Cuneo);

Considerato altresì che, in data 4 marzo 2011, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

### Decreta:

Il consiglio comunale di Rittana (Cuneo) è sciolto. Dato a Roma, addì 18 aprile 2011

### NAPOLITANO

Maroni, il Ministro dell'interno

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rittana (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Adriano Perona.

Il citato amministratore, in data 4 marzo 2011, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale

il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rittana (Cuneo).

Roma, 5 aprile 2011

Il Ministro dell'interno: Maroni

11A05613

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Valentano e nomina del commissario straordinario.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Valentano (Viterbo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valentano (Viterbo) è sciolto.



— 2 -

### Art. 2.

Il dottor Antonio Oriolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2011

### **NAPOLITANO**

Maroni, Ministro dell'interno

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valentano (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di

crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 marzo 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Pertanto, il prefetto di Viterbo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 marzo 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valentano (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonio Oriolo.

Roma, 5 aprile 2011

Il Ministro dell'interno: Maroni

11A05615

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**—** 3 **—** 

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 2011.

Definizione del contingente, data di disponibilità e modalità di cessione delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia» - Millesimo 2011.

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la nota n. 37388 del 23 giugno 2009 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. trasmette la richiesta della Commissione Europea di due esemplari delle monete celebrative da 2 euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2010 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 17670 del 2 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2011, che, rispettivamente, definiscono le caratteristiche artistiche della faccia nazionale, determinano il contingente e stabiliscono il corso legale delle monete da 2 euro celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», millesimo 2011;

Valutata l'opportunità di destinare un quantitativo delle citate monete alla vendita in appositi contenitori;

Ritenuto di dover disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

### Decreta:

### Art. 1.

Le monete da 2 euro a circolazione ordinaria, celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», millesimo 2011, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 17670 del 2 marzo 2011 indicato nelle premesse, confezionate in appositi contenitori, saranno disponibili dal 6 maggio 2011.

### Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione fior di conio, è stabilito in euro 40.000,00 pari a 20.000 monete.

### Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 7 novembre 2011, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito http://www.ipzs.it/ e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 1.000 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro12,50;

da 501 a 1.000 unità euro 12,25.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

### Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione Europea due esemplari della suddetta moneta.

### Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale del Tesoro: Grilli

11A05980

### DECRETO 4 maggio 2011.

Definizione del contingente, data di disponibilità e modalità di cessione delle monete d'argento da 5 euro celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia» - Millesimo 2011.

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2010 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 17668 del 2 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2011, che, rispettivamente, autorizzano l'emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «150° Anniversario dell'Unità





d'Italia», millesimo 2011, nella versione fior di conio e proof, e ne stabiliscono il corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

### Decreta:

### Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5, celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», millesimo 2011, nella versione fior di conio, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 17668 del 2 marzo 2011, indicato nelle premesse, confezionate in appositi contenitori, saranno disponibili dal 6 maggio 2011.

### Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5, celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», millesimo 2011, è stabilito in euro 50.000,00 pari a 10.000 monete.

### Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 7 novembre 2011, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito http://www. ipzs.it/ e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 1.000 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 1.000 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 42,00;

da 501 a 1.000 unità euro 41,16.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

### Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

### Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale del Tesoro: Grilli

### 11A05981

### DECRETO 4 maggio 2011.

Definizione del contingente, data di disponibilità e modalità di cessione delle Serie Speciali da 9 e 10 pezzi fdc e da 10 pezzi proof - Millesimo 2011.

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;



Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2010, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 17670 del 2 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2011, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale, il relativo contingente ed il corso legale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2011, celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 17668 del 2 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2011, concernente l'emissione ed il corso legale delle monete d'argento da 5 euro celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», da aggiungere alle serie speciali di monete millesimo 2011;

Ritenuto di dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2011, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;

### Decreta:

### Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2011 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sottodescritte:

serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1-2-5-10-20 e 50 eurocent – 1 e 2 euro ed una moneta da 2 euro celebrativa del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;

serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1-2-5-10-20 e 50 eurocent -1 e 2 euro, una moneta da 2 euro celebrativa del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia» ed una moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;

serie composta da 10 pezzi nella versione proof, costituita dalle monete da 1-2-5-10-20 e 50 eurocent -1 e 2 euro, una moneta da 2 euro celebrativa del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia» ed una moneta

d'argento da 5 euro celebrativa del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia».

### Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle suddette monete d'argento da 5 euro celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia» destinato alle serie speciali millesimo 2011 è stabilito in euro117.500,00, pari a n. 23.500 pezzi.

### Art. 3.

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2011, è determinato in 45.500, per un valore nominale complessivo di 385.040,00 euro, così distinto:

- n. 22.000 serie composte da 9 pezzi, nella versione fior di conio, per un valore nominale di 129.360,00 euro;
- n. 18.000 serie composte da 10 pezzi, nella versione fior di conio, per un valore nominale di 195.840,00 euro;
- n. 5.500 serie composte da 10 pezzi, nella versione proof, per un valore nominale complessivo di 59.840,00 euro.

### Art. 4.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2011, nei periodi di seguito specificati:

dal 6 maggio 2011 al 7 novembre 2011, le serie composte da 10 pezzi nella versione fior di conio;

dal 6 maggio 2011 al 7 novembre 2011, le serie composte da 9 pezzi nella versione fior di conio;

dal 15 novembre 2011 al 15 maggio 2012, le serie composte da 10 pezzi nella versione proof.

L'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità ed alle condizioni di seguito specificate:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti per un limite massimo di euro 2.000,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – via Salaria 1027 –00138 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www. ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete ordinate può essere effettuato:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11 – intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e le modalità di consegna devono essere concordate con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le serie nella versione fior di conio possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori a 1.000 serie, con opzione per altre 2.000.

Le serie nella versione proof possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superori a 500 serie, con opzione per ulteriori 500.

Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio da 1 a 1.000 serie, euro 24,00

da 1.001 a 2.000 serie, euro 23,52

serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio

da 1 a 1.000 serie, euro 55,00

da 1.001 a 2.000 serie, euro 53,90

serie composta da 10 pezzi nella versione proof

da 1 a 500 serie, euro 16,00

da 501, euro 113,68

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

### Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di serie richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle serie in questione.

### Art. 6.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare, al Ministero dell'economia e delle finanze, due confezioni di ogni versione delle suddette serie da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2011

Il direttore generale del Tesoro: Grilli

11A05982

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° febbraio 2011.

Decadenza dai benefici economici di cui al decreto n.490/ Ric. del 3 agosto 2010 di due progetti già ammessi a finanziamento.

### IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004 (Regolamento FIRB);

Visto il decreto direttoriale n. 1463/Ric. del 19 dicembre 2008 con il quale il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato «Futuro in ricerca» destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentali, anche a rete coordinati da giovani ricercatori, di durata almeno triennale;

Visto il decreto ministeriale n. 490/Ric. del 3 agosto 2010 con il quale sono stati approvati n. 105 progetti ritenuti finanziabili al termine delle operazioni connesse all'espletamento del bando;



Considerato che, tra gli altri, sono stati approvati i sottoindicati progetti:

| Codice CINECA  | Codice Unico<br>Progetto | Coordinatore | Durata<br>(mesi) | Responsabile                           | Costo<br>ammesso | Con-<br>tributo<br>MIUR |
|----------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
| RBFR083JUS_001 | 61J10000080001           | Coordinatore | 36               | De Simone (Uni.<br>Napoli Federico II) | 240.999          | 204.699                 |
| RBFR083JUS_002 | E61J10000090001          | Responsabile | 36               | Pietropaolo (Uni.<br>Catania)          | 241.001          | 204.701                 |
| RBFR083JUS_003 | B11J10000030001          | Responsabile | 36               | Bemporad (Uni.<br>Firenze)             | 241.000          | 204.700                 |
|                |                          |              |                  | Totale                                 | 723.000          | 614.100                 |
| RBFR08JBUR_001 | E61J10000170001          | Coordinatore | 48               | Rapisarda (Uni.<br>Catania)            | 254.000          | 213.800                 |
| RBFR08JBUR_002 | I11J10000110001          | Responsabile | 48               | De Napoli (INFN)                       | 230.000          | 197.000                 |
| RBFR08JBUR_003 | B11J10000070001          | Responsabile | 48               | 48 Bardelli (Uni.<br>Firenze)          |                  | 213.800                 |
|                |                          |              |                  | Totale                                 | 738.000          | 624.600                 |

Considerato che per il dott. Alfonso De Simone alla data odierna non è stato stipulato il contratto da parte dell'Ente di afferenza e che la dott.ssa Elisa Rapisarda ha presentato la rinuncia alla stipula del contratto in data 30 novembre 2010;

Considerato che l'art. 7 del D.D. 490/10 prevede la tempestiva stipula dei contratti da parte degli Enti di afferenza;

Considerato altresì che il mancato conferimento di contratti ai coordinatori di progetto comporta, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto direttoriale 1463/Ric del 19 dicembre 2008, la decadenza dai benefici economici derivanti dal decreto direttoriale 490/2010;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere, a norma dell'art. 1 del decreto direttoriale 1463/2008, per i progetti in parola, all'adozione del decreto direttoriale di decadenza dai benefici economici derivanti dal citato decreto;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

### Decreta:

### Articolo unico

Sono dichiarati decaduti dai benefici economici derivanti dal decreto direttoriale n. 490/Ric. del 3 agosto 2010, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto direttoriale 1463/Ric del 19 dicembre 2008, i seguenti progetti:

| Codice CINECA       | Codice Unico<br>Progetto | Coordinatore | Durata<br>(mesi) | Responsabile                           | Costo<br>ammesso | Con-<br>tributo<br>MIUR |
|---------------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
| RBFR083JUS_001      | 61J10000080001           | Coordinatore | 36               | De Simone (Uni.<br>Napoli Federico II) | 240.999          | 204.699                 |
| RBFR083JUS_002      | E61J10000090001          | Responsabile | 36               | Pietropaolo (Uni.<br>Catania)          | 241.001          | 204.701                 |
| RBFR083JUS_003      | B11J10000030001          | Responsabile | 36               | Bemporad (Uni.<br>Firenze)             | 241.000          | 204.700                 |
|                     |                          |              |                  | Totale                                 | 723.000          | 614.100                 |
| RBFR08J-<br>BUR_001 | E61J10000170001          | Coordinatore | 48               | Rapisarda (Uni.<br>Catania)            | 254.000          | 213.800                 |
| RBFR08J-<br>BUR_002 | I11J10000110001          | Responsabile | 48               | De Napoli (INFN)                       | 230.000          | 197.000                 |
| RBFR08J-<br>BUR_003 | B11J10000070001          | Responsabile | 48               | Bardelli (Uni.<br>Firenze)             | 254.000          | 213.800                 |
|                     |                          |              |                  | Totale                                 | 738.000          | 624.600                 |

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

Il direttore generale: Agostini

11A05618

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC "Canavese", al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Canavese» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17511 del 30 luglio 2009 relativo al conferimento alle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella, Torino e Vercelli dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Canavese»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella, Torino e Vercelli, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, con nota prot. 7195/DB1105 del 22 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

### Decreta:

### Art. 1.

- 1. Il piano dei controlli per la DOC «Canavese», approvato con il decreto dirigenziale prot. prot. 17511 del 30 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.
- 2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella, la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Vercelli, struttura di controllo già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17511 del 30 luglio 2009, devono assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
- 3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
- 4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

### Art. 2.

- 1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
- 2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.



Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

*Il direttore generale:* LA TORRE

11A05626

DECRETO 29 marzo 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC "Freisa di Chieri", al decreto 2 novembre 2010.

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Freisa di Chieri» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17515 del 30 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Freisa di Chieri»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di | 11A05627

Torino quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, con nota prot. 7195/DB1105 del 22 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

### Decreta:

### Art. 1.

- 1. Il piano dei controlli per la DOC «Freisa di Chieri», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17515 del 30 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.
- 2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17515 del 30 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
- 3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
- 4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

### Art. 2.

- 1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
- 2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

*Il direttore generale:* La Torre



Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Valsusa», al decreto 2 novembre 2010.

### IL DIRETTORE GENERALE

DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Valsusa» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17516 del 30 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Valsusa»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, con nota prot. 7195/DB1105 del 22 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

### Art. 1.

- 1. Il piano dei controlli per la DOC «Valsusa», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17516 del 30 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010
- 2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17516 del 30 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
- 3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
- 4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

### Art. 2.

- 1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
- 2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

*Il direttore generale:* La Torre

11A05628

— 11 -



Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Pinerolese», al decreto 2 novembre 2010.

### IL DIRETTORE GENERALE

DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP:

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010:

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Pinerolese» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17686 del 31 luglio 2009 relativo al conferimento alle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino e di Cuneo dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Pinerolese»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino e dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, con nota prot. 7195/DB1105 del 22 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

### Decreta:

### Art. 1.

- 1. Il piano dei controlli per la DOC «Pinerolese», approvato con il decreto dirigenziale prot. prot. 17686 del 31 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.
- 2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, struttura di controllo già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17686 del 31 luglio 2009, devono assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
- 3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi
- 4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

### Art. 2.

- 1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
- 2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

*Il direttore generale:* LA TORRE

11A05629

— 12 -



Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Carema», al decreto 2 novembre 2010.

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Carema» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17513 del 30 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Carema»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, con nota prot. 7195/DB1105 del 22 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

### Art. 1.

- 1. Il piano dei controlli per la DOC «Carema», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17513 del 30 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010
- 2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17513 del 30 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
- 3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
- 4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

### Art. 2.

- 1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
- 2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

*Il direttore generale:* La Torre

11A05630



Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Collina Torinese», al decreto 2 novembre 2010.

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP:

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Collina Torinese» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17514 del 30 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Collina Torinese»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, con nota prot. 7195/DB1105 del 22 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

### Art. 1.

- 1. Il piano dei controlli per la DOC «Collina Torinese», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17514 del 30 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.
- 2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17514 del 30 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
- 3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
- 4. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

### Art. 2.

- 1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
- 2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

*Il direttore generale:* La Torre

11A05631

— 14 -



Adeguamento del piano dei controlli per la DOC "Pietraviva", al decreto 2 novembre 2010.

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ

E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16252 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Pietraviva»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana con comunicazione del 23 marzo 2011, acquisito con prot. 6772 del 24 marzo 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

### Art. 1.

Il piano dei controlli per la DOC «Pietraviva», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16252 del 21 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

- 2. La «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16252 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
- 3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
- 4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i
- 5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

### Art. 2.

- 1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
- 2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

*Il direttore generale:* LA TORRE

11A05634

— 15 -



DECRETO 1° aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC "Barco Reale di Carmignano" o "Rosato di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano" o "Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice", al decreto 2 novembre 2010.

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16245 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla "Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.", in breve "TCA s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Pernice»;

Vista la nota del Consorzio di tutela dei Vini di Carmignano, acquisita con prot. 3520 del 14 febbraio 2011, con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il Consorzio ha manifestato la volontà di avvalersi, quale sistema di rintracciabilità delle partite di vino a DOC «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o

«Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice», del riferimento del lotto attribuito alla partita certificata;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla "Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con comunicazione del 22 marzo 2011, acquisita con prot. 7674 del 1 aprile 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

### Decreta:

### Art. 1.

Il piano dei controlli per la DOC «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16245 del 21 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

- 2. La "Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.", già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16245 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
- 3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
- 4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi
- 5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

### Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole



alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2011

*Il direttore generale:* LA TORRE

11A05632

DECRETO 1° aprile 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC "Colli dell'Etruria Centrale", al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16399 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.»

dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli dell'Etruria Centrale»;

Vista la nota prot. 147/11 D/3A del 25 marzo 2011, con la quale il Consorzio del Vino Chianti, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ha manifestato la volontà di avvalersi, quale sistema di rintracciabilità delle partite di vino a DOC «Colli dell'Etruria Centrale», del riferimento del lotto attribuito alla partita certificata;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con comunicazione del 31 marzo 2011, acquisita con prot. 7677 del 1 aprile 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

### Decreta:

### Art. 1.

- 1. Il piano dei controlli per la DOC «Colli dell'Etruria Centrale», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16399 del 21 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.
- 2. La «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16399 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
- 3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
- 4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
- 5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le

attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

### Art. 2.

- 1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
- 2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1 aprile 2011

Il direttore: La Torre

### 11A05633

DECRETO 14 aprile 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Dauno a denominazione di origine protetta, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno».

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d*) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Dauno";

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale - n. 137 del 14 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Dauno a denominazione di origine protetta il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Dauno";

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 98 del 29 aprile 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Dauno a denominazione di origine protetta l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

Visto il decreto ministeriale del 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 98 del 26 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Dauno a denominazione di origine protetta l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (olii)» individuata all'art. 4, lettera d) del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo provato nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo pubblico Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Dauno»;

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010:

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Dauno a denominazione di origine protetta a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 per la DOP Dauno,

### Decreta

### Articolo unico

È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 26 aprile 2002 e già confermato con decreti 13 aprile 2005 e 11 aprile 2008, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva Dauno a denominazione di origine protetta con sede in Foggia, via Dante 27, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno».

Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05621

DECRETO 14 aprile 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Riviera Ligure".

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione

delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 123 della Commissione del 23 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee legge n. 22 del 24 gennaio 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Riviera Ligure";

Visto il decreto del 22 aprile 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 129 del 4 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Riviera Ligure";

Visto il decreto del 15 novembre 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 280 del 1° dicembre 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Riviera Ligure";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria "olivicoltori" nella filiera "grassi (oli)" individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano

almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo Unione delle Camere di Commercio della Liguria, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Riviera Ligure";

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

### Decreta:

### Articolo unico

- 1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 22 aprile 2002 e già confermato con decreto del 15 novembre 2007, al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Riviera Ligure con sede in Imperia, c/o CCIAAA di Imperia via T. Schiva, 29 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Riviera Ligure".
- 2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto decreto ministeriale 22 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

### 11A05622

DECRETO 14 aprile 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Gorgonzola"

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ap-



partenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d*) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

— 21 -

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Gorgonzola";

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 137 del 13 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio "Gorgonzola" il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Gorgonzola";

Visto il decreto del 13 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 26 aprile 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Gorgonzola";

Visto il decreto dell'11 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 98 del 26 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Gorgonzola";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria "caseifici" nella filiera "formaggi" individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Gorgonzola";

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

### Decreta:

### Articolo unico

- 1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 24 aprile 2002 e già confermato con decreti del 13 aprile 2005 e dell'11 aprile 2008, al Consorzio di tutela del formaggio Gorgonzola con sede in Novara via Andrea Costa, 5/c a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Gorgonzola".
- 2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto decreto ministeriale 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05623

DECRETO 14 aprile 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela Provolone Valpadana, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Provolone Valpadana".

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e

individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Provolone Valpadana";

Visto il decreto del 26 aprile 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 140 del 17 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela Provolone Valpadana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui

all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Provolone Valpadana";

Visto il decreto del 13 aprile 2005 con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio tutela Provolone Valpadana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Provolone Valpadana";

Visto il decreto dell'11 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 98 del 26 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio tutela Provolone Valpadana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Provolone Valpadana";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria "caseifici" nella filiera "formaggi" individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Provolone Valpadana";

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010:

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio tutela Provolone Valpadana a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

### Decreta:

### Articolo unico

- 1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 26 aprile 2002 e già confermato con decreti del 13 aprile 2005 e dell'11 aprile 2008, al Consorzio tutela Provolone Valpadana con sede in Cremona Piazza Marconi, 3 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Provolone Valpadana".
- 2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto decreto ministeriale 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

— 23 –

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A05624

DECRETO 14 aprile 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Asiago".

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella Gazzetta Uf*ficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Asiago";

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 137 del 13 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio "Asiago" il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Asiago";

Visto il decreto del 13 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 26 aprile 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Asiago";

Visto il decreto dell'11 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 98 del 26 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Asiago";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella | 11A5625

compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria "caseifici" nella filiera "formaggi" individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Asiago";

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

### Decreta:

### Articolo unico

- 1. E confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 24 aprile 2002 e già confermato con decreti del 13 aprile 2005 e dell'11 aprile 2008, al Consorzio di tutela del formaggio Asiago con sede in Vicenza - Corso Fogazzaro, 18 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Asiago".
- 2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto decreto ministeriale 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI



DECRETO 15 aprile 2011.

Programma di sostegno al settore vitivinicolo con ripartizione della dotazione finanziaria per la misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, relativa all'anno 2012.

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'articolo 2, riguardante le attribuzioni del Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il Programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 1° marzo 2011 prot. 1673, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;

Visti i criteri di riparto delle risorse approvati all'unanimità dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 23 luglio 2009;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione dei fondi assegnati alla misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi atteso che il termine per la presentazione dei relativi progetti scade il 10 giugno 2011;

Decreta:

### Art. 1.

- 1. La dotazione finanziaria per l'anno 2012 per la misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ammonta ad euro 82.380.817,00, di cui euro 24.714.245,00 destinati al finanziamento dei progetti presentati a livello nazionale ed euro 57.666.572,00 destinati al finanziamento dei progetti regionali.
- 2. La ripartizione della somma di euro 57.666.572,00 tra le Regioni e Province autonome, effettuata sulla base dei criteri approvati dalla Commissione politiche agricole nella seduta del 23 luglio 2009 è riportata nell'Allegato al presente decreto.

### Art. 2.

1. L'Agea-coordinamento è incaricata di adottare le disposizioni applicative per l'erogazione dei fondi comunitari previsti all'articolo 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2011

**—** 25

*Il direttore generale:* Aulitto



ALLEGATO

Ripartizione della dotazione finanziaria tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei fondi destinati alla misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Campagna 2011/2012

|    | Regione        | Euro          |
|----|----------------|---------------|
| 1  | Piemonte       | 6.189.553     |
| 2  | Val d'Aosta    | 140.502       |
| 3  | Lombardia      | 2.400.449     |
| 4  | Bolzano        | 738.656       |
| 4  | Trento         | 1.538.503     |
| 5  | Veneto         | 8.370.198     |
| 6  | Friuli VG      | 2.025.097     |
| 7  | Liguria        | 230.634       |
| 8  | Emilia Romagna | 5.612.554     |
| 9  | Toscana        | 6.314.262     |
| 10 | Umbria         | 1.111.603     |
| 11 | Marche         | 1.542.796     |
| 12 | Lazio          | 1.793.729     |
| 13 | Abruzzo        | 2.227.080     |
| 14 | Molise         | 367.403       |
| 15 | Campania       | 1.631.819     |
| 16 | Puglia         | 5.725.517     |
| 17 | Basilicata     | 334.755       |
| 18 | Calabria       | 688.193       |
| 19 | Sicilia        | 7.016.513     |
| 20 | Sardegna       | 1.666.756     |
|    | TOTALE         | 57.666.572,00 |

### 11A05636

### DECRETO 15 aprile 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Is.Me.Cert. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006.

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 21 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2082/92;

Visto il Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale la denominazione «Mozzarella» è stata iscritta nel registro delle «specialità tradizionali garantite», ai sensi del Reg. (CEE) n. 2082/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 509/2006;



Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001, con il quale è stato approvato il piano di controllo e il prospetto tariffario relativi alla STG «Mozzarella»;

Visto il decreto 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 2002, con il quale l'organismo di controllo «IS. ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 29 marzo 2002;

Visti il decreto 6 aprile 2005 e successivi, con i quali all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» è stata rinnovata l'autorizzazione triennale ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Vista l'istanza presentata in data 22 marzo 2011 dall'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal decreto 28 giugno 2001 in precedenza citato;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

### Decreta:

### Articolo unico

L'autorizzazione all'organismo di controllo «IS. ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di Certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, C.so Meridionale n. 6, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto STG «Mozzarella», registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998, è rinnovata per tre anni a far data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficia-le* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 15 aprile 2011

*Il direttore generale:* La Torre

DECRETO 18 aprile 2011.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terrazze dell'imperiese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

11A05638



Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Imperia, Confagricoltura della Provincia di Imperia e Coldiretti della Provincia di Imperia, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Terrazze dell'Imperiese" ed approvazione del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della Regione Liguria sull'istanza di cui sopra;

Visto l'incontro di filiera svolto a Genova, presso la sede della Regione Liguria - Assessorato Agricoltura, il 13 dicembre 2010;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 44 del 23 febbraio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Terrazze dell'Imperiese» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

### Decreta:

### Art. 1.

- 1. La Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Terrazze dell'Imperiese" è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
- 2. La Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Terrazze dell'Imperiese» é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di pro-

duzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2011/2012.

### Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2011/2012, i vini a Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Terrazze dell'Imperiese», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario viticolo.

### Art 3

1. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a Indicazione Geografica Tipica dei Vini "Terrazze dell'Imperiese", di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

### Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Terrazze dell'Imperiese» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il Direttore generale ad interim: VACCARI



ANNESSO

# DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "TERRAZZE DELL'IMPERIESE"

### Art. 1

(denominazione dei vini)

L'indicazione geografica tipica "Terrazze dell'Imperiese" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Terrazze dell'Imperiese" bianco; "Terrazze dell'Imperiese" bianco frizzante; "Terrazze dell'Imperiese" rosso; "Terrazze dell'Imperiese" rosso frizzante; "Terrazze dell'Imperiese" rosso novello; "Terrazze dell'Imperiese" rosso passito; "Terrazze dell'Imperiese" rosso passito; "Terrazze dell'Imperiese" rosso.

### Art. 2

(base ampelografica)

I vini ad Indicazione Geografica Tipica "Terrazze dell'Imperiese" bianco; "Terrazze dell'Imperiese" bianco frizzante; "Terrazze dell'Imperiese" bianco passito devono essere ottenuti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

pigato b. e/o vermentino b.: da soli o congiuntamente minimo 40%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 60% iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

I vini ad Indicazione Geografica Tipica "Terrazze dell'Imperiese" rosso; "Terrazze dell'Imperiese" rosso frizzante; "Terrazze dell'Imperiese" rosso novello; "Terrazze dell'Imperiese" rosso passito; "Terrazze dell'Imperiese" rosato devono essere ottenuti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

rossese e/o ormeasco: da soli o congiuntamente minimo 40%;

possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 60%. iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

### Art. 3

(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "*Terrazze dell'Imperiese*" è l'intero territorio amministrativo della provincia di Imperia.

### Art. 4

(norme per la coltivazione)

### 4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art.1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

### 4.2 - Forme di allevamento e sesti d'impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona: spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato, alberello, guyot semplice o doppio.

I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

### 4.3 - Sistemi di potatura.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite deve essere quella tradizionalmente usata nella zona.

### 4.4 -Irrigazione, forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

### 4.5 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica "*Terrazze dell'Imperiese*" non deve essere superiore a:

- 9 t/ha. per il rosso
- 11 t/ha. per il bianco
- 11 t/ha. per il rosato

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "*Terrazze dell'Imperiese*" devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

### 4.6. – Nuovi impianti

I primi due anni non è consentita produzione, al 3° anno 50%, al 4° anno 90%, dal 5° anno 100%.

### Art.5

(norme per la vinificazione)

### 5.1 - Zona di vinificazione e imbottigliamento.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi la frizzantatura e/o presa di spuma, nonchè l'imbottigliamento e l'invecchiamento devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni della provincia di Imperia.

<sup>&</sup>quot;Terrazze dell'Imperiese" bianco: 10% vol

<sup>&</sup>quot;Terrazze dell'Imperiese" bianco passito: 11% vol

<sup>&</sup>quot;Terrazze dell'Imperiese" rosso: 10% vol

<sup>&</sup>quot;Terrazze dell'Imperiese" rosso passito; 11% vol

<sup>&</sup>quot;Terrazze dell'Imperiese" rosato: 10% vol

In deroga a quanto sopra disposto è consentito che le operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in centri di trasformazione autorizzati nel territorio della provincia di Savona limitatamente alle produzioni viticole conferite da operatori che dimostrino di avvalersi di detti centri nelle ultime due campagna antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare.

### 5.2 - Elaborazione.

Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

- la tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve sulla pianta o - dopo la raccolta - su graticci, in locali idonei anche termo-igrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 250 g./l.

### 5.3 - Resa uva / vino e vino / ettaro.

La resa massima dell' uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, è la seguente:

| Tipologia | Resa uva/vino | Prod. max. vino/ha |
|-----------|---------------|--------------------|
|           | (%)           | (h.li)             |
| Bianco    | 75%           | 82,5               |
| Rosso     | 75%           | 67,5               |
| Rosato    | 75%           | 82,5               |
| Passito   | 50%           | 55                 |

Per la tipologia passito l'immissione al consumo non è consentita prima del primo dicembre dell'anno successivo alla raccolta.

(immissione al consumo)

I vini a indicazione geografica tipica "Terrazze dell'Imperiese" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

— 31 -

```
"Terrazze dell'Imperiese" bianco: 10,5%
```

(etichettatura, designazione e presentazione)

### 7.1

<sup>&</sup>quot;Terrazze dell'Imperiese" bianco frizzante: 10,50% vol.

<sup>&</sup>quot;Terrazze dell'Imperiese" bianco passito: 13 % di cui almeno 11,5 svolti.

<sup>&</sup>quot;Terrazze dell'Imperiese" rosso: 10,5%

<sup>&</sup>quot;Terrazze dell'Imperiese" rosso frizzante: "Terrazze dell'Imperiese" rosato: 10,5% 10,50% vol

<sup>&</sup>quot;Terrazze dell'Imperiese" rosso novello 11,00% vol

<sup>&</sup>quot;Terrazze dell'Imperiese" rosso passito: 13 % di cui almeno 11,5 svolti

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine ", "scelto", "selezionato", "superiore extra" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

### 7.2 - *Annata*.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per qualsiasi tipo di recipiente.

### Art.8

(confezionamento)

### 8.1 - Volumi nominali.

i vini di cui all'articolo 1 devono essere immessi per la vendita al dettaglio soltanto in recipienti di volume consentiti dall'attuale normativa".

E' consentita la vendita diretta in azienda al consumatore finale in damigiane non superiori a 54 litri

### 8.2 - Recipienti e tappatura.

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro.

Per la tappatura dei recipienti è possibile utilizzare qualsiasi tipo di tappo previsto dalla normativa vigente.

Allegato A

|                                          |       |   | 6 - |   |    |    |    |    |    |       |
|------------------------------------------|-------|---|-----|---|----|----|----|----|----|-------|
| Posizioni Codici                         | 1 - 4 | 5 | 8   | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |       |
| TERRAZZE DELL'IMPERIESE BIANCO           | C148  | Χ | 888 | 1 | Χ  | Χ  | Ε  | 0  | Χ  | Nuovo |
| TERRAZZE DELL'IMPERIESE BIANCO FRIZZANTE | C148  | Χ | 888 | 1 | Χ  | Χ  | F  | 0  | Χ  | Nuovo |
| TERRAZZE DELL'IMPERIESE BIANCO PASSITO   | C148  | Χ | 888 | 1 | D  | Χ  | Ε  | 0  | Χ  | Nuovo |
| TERRAZZE DELL'IMPERIESE ROSSO            | C148  | Χ | 999 | 2 | Χ  | Χ  | Ε  | 0  | Χ  | Nuovo |
| TERRAZZE DELL'IMPERIESE ROSSO FRIZZANTE  | C148  | Χ | 999 | 2 | Χ  | Χ  | F  | 0  | Χ  | Nuovo |
| TERRAZZE DELL'IMPERIESE ROSSO NOVELLO    | C148  | Χ | 999 | 2 | С  | Χ  | Ε  | 0  | Χ  | Nuovo |
| TERRAZZE DELL'IMPERIESE ROSSO PASSITO    | C148  | Χ | 999 | 2 | D  | Χ  | Ε  | 0  | Χ  | Nuovo |
| TERRAZZE DELL'IMPERIESE ROSATO           | C148  | Χ | 999 | 3 | Χ  | Χ  | Е  | 0  | Χ  | Nuovo |

11A05635



DECRETO 20 aprile 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ISVEA S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

# IL DIRETTORE GENERALE *AD INTERIM* DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*) e che all'art. 185-quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 5 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 141 del 18 giugno 2008 con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata, 1-3, Località Fosci, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 novembre 2010 e perfezionata in data 18 aprile 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 marzo 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

# Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (SI), Via Basilicata, 1-3, Località Fosci, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 marzo 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI



# Allegato

| Acidità totale Acidità totale Acidità totale Acidità totale Acidità volatile OIV MA-AS313-02 R2009 Acido sorbico Alcalinità delle ceneri OIV MA-AS31-4A R2009 Alcalinità delle ceneri OIV MA-AS31-14A R2009 Alcalinità delle ceneri OIV MA-AS31-03 R2009 Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa OIV MA-AS312-03A R2009 Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa OIV MA-AS323-04B R2009 Cloruri OIV MA-AS323-04B R2009 Diglucoside malvosidice (ibridi produttori diretti) OIV MA-AS321-02 R2009 Diglucoside malvosidice (ibridi produttori diretti) Clieviti, batteri acetici, batteri lattici Lieviti, batteri, muffe ML140 rev. 4 2010 Magnesio OIV MA-AS322-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, MA-AS322-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, MA-AS322-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, MA-AS322-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprominfosmetile, Febuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb) Piombo OIV MA-AS322-12 R2006 Rame Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova della stufa Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS322-08 R2009 Litio DM 12/03/1986 GU nº 161 14/07/1986 met XXX Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore assorbanza a 420-520-620 mm Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003 Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003 Estratto ridotto OIV MA-AS2-01A R2009 Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS311-03 R2003  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico totale Dieviti, batteri acetici, batteri lattici OIV MA-AS311-03 R2003  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico totale Cuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), specto del vino e del de | Denominazione della prova                                                                                                                                                                                                          | Norma / metodo                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Acidità totale Acidità totale Acidità totale Acidità totale Acidità volatile OIV MA-AS313-02 R2009 Acido sorbico Alcalinità delle ceneri OIV MA-AS31-4A R2009 Alcalinità delle ceneri OIV MA-AS31-14A R2009 Alcalinità delle ceneri OIV MA-AS31-03 R2009 Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa OIV MA-AS312-03A R2009 Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa OIV MA-AS323-04B R2009 Cloruri OIV MA-AS323-04B R2009 Diglucoside malvosidice (ibridi produttori diretti) OIV MA-AS321-02 R2009 Diglucoside malvosidice (ibridi produttori diretti) Clieviti, batteri acetici, batteri lattici Lieviti, batteri, muffe ML140 rev. 4 2010 Magnesio OIV MA-AS322-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, MA-AS322-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, MA-AS322-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, MA-AS322-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprominfosmetile, Febuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb) Piombo OIV MA-AS322-12 R2006 Rame Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova della stufa Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS322-08 R2009 Litio DM 12/03/1986 GU nº 161 14/07/1986 met XXX Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore assorbanza a 420-520-620 mm Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003 Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003 Estratto ridotto OIV MA-AS2-01A R2009 Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS311-03 R2003  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico totale Dieviti, batteri acetici, batteri lattici OIV MA-AS311-03 R2003  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico totale Cuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), specto del vino e del de | Titolo alcolometrico volumico                                                                                                                                                                                                      | Reg. CE 2870/2000 allegato punto I met. B        |
| Acidità volatile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acidità fissa                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| Acidità volatile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acidità totale                                                                                                                                                                                                                     | OIV MA-AS313-01 R2009, par. 5.2                  |
| Alcalinità delle ceneri Alcol metilico (metanolo) Alcol metilico (metanolo) Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa OIV MA-AS312-03A R2009 Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa OIV MA-AS323-04B R2009 Cloruri OIV MA-AS321-02 R2009 Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) OIV MA-AS321-02 R2009 Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) OIV MA-AS315-03 R2009, par. 2 Lieviti, batteri acetici, batteri lattici ML178 rev. 3 2010 Lieviti, batteri, muffe ML140 rev. 4 2010 Magnesio OIV MA-AS322-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) ML483 rev. 2 2010 Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, ML485 rev. 2 2010 Azoxystrobin, Boscalid, Cyprodinil, Dimetomorf, Fludioxonil, Iprovalicarb, Penconazolo, Pyremetanil, Primifosmetile, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb) Piombo OIV MA-AS322-12 R2006 Rame OIV MA-AS322-12 R2006 Rame OIV MA-AS322-10 R2009 Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova della stufa met. III Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS312-01A R2009, met. B Zinco OIV MA-AS312-01A R2009, met. B Clittio DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, OIV MA-AS2-03B R2009 Littio DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA AS311-03 R2003 Estratto non riduttore OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA AS311-03 R2003 Estratto secco totale Lieviti, batteri acetici, batteri lattici OIV MA-AS3-03B R2009 PH OIV MA-AS311-03 R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS311-03 R2003  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico totale OIV MA-AS311-03 R2003  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico totale OIV MA-AS311-03 R2009  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                  | Acidità volatile                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| Alcol metilico (metanolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acido sorbico                                                                                                                                                                                                                      | OIV MA-AS313-14A R2009                           |
| Alcol metilico (metanolo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alcalinità delle ceneri                                                                                                                                                                                                            | OIV MA-AS2-05 R2009                              |
| Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa OIV MA-AS323-04B R2009 totale  Ceneri OIV MA-AS2-04 R2009  Cloruri OIV MA-AS311-02 R2009  Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) OIV MA-AS311-03 R2009, par. 2  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici ML178 rev. 3 2010  Lieviti, batteri, muffe ML140 rev. 4 2010  Magnesio OIV MA-AS322-07 R2009  Ocratossina A (0.02-2 ppb) ML483 rev. 2 2010  Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, Azoxystrobin, Boscalid, Cyprodinil, Dimetomorf, Fludioxonil, Iprovalicarb, Penconazolo, Pyremetanil, Primifosmetile, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb)  Piombo OIV MA-AS322-12 R2006  Rame OIV MA-AS322-12 R2006  Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova della stufa  Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS312-01A R2009, met. B  Zinco OIV MA-AS312-01A R2009, met. B  Zinco OIV MA-AS322-08 R2009  Littio DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm  Estratto non riduttore OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale OIV MA-AS2-03B R2009  DIV MA-AS31-15 R2009  Solfati OIV MA-AS31-15 R2009  Solfati OIV MA-AS31-10 R2009  MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS31-10 R2009  MA-AS311-03 R2009  DIV MA-AS31-10 R2009  MA-AS311-03 R2003  DIV MA-AS31-10 R2009  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    | OIV MA-AS312-03A R2009                           |
| totale Ceneri OIV MA-AS2-04 R2009 Cloruri OIV MA-AS21-02 R2009 Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) OIV MA-AS31-03 R2009, par. 2 Lieviti, batteri acetici, batteri lattici ML178 rev. 3 2010 Lieviti, batteri, muffe ML140 rev. 4 2010 Magnesio OIV MA-AS312-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) ML483 rev. 2 2010 Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, Azoxystrobin, Boscalid, Cyprodinil, Dimetomorf, Fludioxonil, Iprovalicarb, Penconazolo, Pyremetanil, Pirimifosmetile, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb) Piombo OIV MA-AS322-12 R2006 Rame OSaggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova della stufa mel III Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS312-01A R2009, met. B Zinco OIV MA-AS312-01A R2009, met. B Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm Estratto non riduttore OIV MA-AS2-03B R2009 Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003 Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003 Estratto secco totale OIV MA-AS2-03B R2009 Lieviti, batteri acetici, batteri lattici OIV MA-AS2-03B R2009 Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS2-01A R2009 Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS311-03 R2009 Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale Cuccheri riduttori (glucosio+fruttosio, glucosio, saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio, glucosio + fruttosio Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                  | OIV MA-AS323-04B R2009                           |
| Cloruri OIV MA-AS321-02 R2009 Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) OIV MA-AS315-03 R2009, par. 2 Lieviti, batteri acetici, batteri lattici ML178 rev. 3 2010 Lieviti, batteri, muffe ML140 rev. 4 2010 Magnesio OIV MA-AS322-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) ML483 rev. 2 2010 Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, Azoxystrobin, Boscalid, Cyprodinil, Dimetomorf, Fludioxonil, Iprovalicarb, Penconazolo, Pyremetanil, Pirimifosmetile, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb) Piombo OIV MA-AS322-12 R2006 Rame OIV MA-AS322-12 R2006 Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. III Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS312-01A R2009, met. B Zinco OIV MA-AS322-08 R2009 Litio DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm Estratto non riduttore OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003 Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003 Estratto secco totale OIV MA-AS2-03B R2009 Lieviti, batteri acetici, batteri lattici OIV MA-AS2-03B R2009 OIV MA-AS311-03 R2003 OIV MA-AS311-03 R2009 OIV MA-AS311-03 R2003 OIV MA-AS311-03 R2009 OIV MA-AS311-03 R2003                          | totale                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)  OIV MA-AS315-03 R2009, par. 2  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici  ML178 rev. 3 2010  ML140 rev. 4 2010  Magnesio  OIV MA-AS322-07 R2009  OIV MA-AS322-07 R2009  OIV MA-AS322-07 R2009  Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, ML485 rev. 2 2010  Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, ML485 rev. 2 2010  Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, ML485 rev. 2 2010  Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, ML485 rev. 2 2010  Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, ML485 rev. 2 2010  Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, ML485 rev. 2 2010  Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, ML485 rev. 2 2010  Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, ML485 rev. 2 2010  MA-AS322-06 R2009  Piombo  OIV MA-AS322-12 R2006  OIV MA-AS322-12 R2006  OIV MA-AS322-06 R2009  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. III  Titolo alcolometrico volumico  OIV MA-AS312-01A R2009, met. B  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, OIV MA-AS2-03B R2009  Estratto ridotto  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici  OIV MA-AS2-03B R2009  DI MA-AS2-03B R2009  OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS2-01A R2009  DI OIV MA-AS311-03 R2009  OIV MA-AS311-03 R2003                                                     | Ceneri                                                                                                                                                                                                                             | OIV MA-AS2-04 R2009                              |
| Lieviti, batteri acetici, batteri lattici Lieviti, batteri, muffe ML140 rev. 4 2010 Magnesio OIV MA-AS322-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, Azoxystrobin, Boscalid, Cyprodinil, Dimetomorf, Fludioxonil, Iprovalicarb, Penconazolo, Pyremetanil, Pirimifosmetile, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb) Piombo Rame OIV MA-AS322-12 R2006 Rame OIV MA-AS322-06 R2009 Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova della stufa Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS312-01A R2009, met. B Zinco OIV MA-AS312-01A R2009, met. B Zinco OIV MA-AS322-08 R2009 Litio DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm Estratto non riduttore OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003 Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003 Estratto secco totale Dieviti, batteri acetici, batteri lattici OIV MA-AS2-01A R2009 Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS2-01A R2009 DIA-AS311-03 R2009 CIV MA-AS311-05 R2009 CIV MA-AS311-05 R2009 CIV MA-AS311-05 R2009 CIV MA-AS311-05 R2009 DIV MA-AS311-05 R2009 CIV MA-AS311-05 R2003 CIV MA-AS310-0 | Cloruri                                                                                                                                                                                                                            | OIV MA-AS321-02 R2009                            |
| Lieviti, batteri, muffe  Magnesio  OIV MA-AS322-07 R2009  Mcratossina A (0.02-2 ppb)  Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, Azoxystrobin, Boscalid, Cyprodinil, Dimetomorf, Fludioxonil, Iprovalicarb, Penconazolo, Pyremetanil, Pirimifosmetile, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb)  Piombo  OIV MA-AS322-12 R2006  Rame  OIV MA-AS322-06 R2009  Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. III  Titolo alcolometrico volumico  OIV MA-AS312-01A R2009, met. B  Zinco  OIV MA-AS322-08 R2009  Littio  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, OIV MA-AS2-07B R2009  assorbanza a 420-520-620 nm  Estratto non riduttore  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto ridotto  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici  OIV MA-AS2-01A R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C  OIV MA-AS2-01A R2009  OIV MA-AS311-05 R2009  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri riduttori (glucosio+fruttosior-saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)                                                                                                                                                                                | OIV MA-AS315-03 R2009, par. 2                    |
| Magnesio OIV MA-AS322-07 R2009 Ocratossina A (0.02-2 ppb) ML483 rev. 2 2010 Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, Azoxystrobin, Boscalid, Cyprodinil, Dimetomorf, Fludioxonil, Iprovalicarb, Penconazolo, Pyremetanil, Pirimifosmetile, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb) Piombo OIV MA-AS322-12 R2006 Rame OIV MA-AS322-06 R2009 Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC della stufa Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS322-08 R2009, met. B Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS322-08 R2009 Litio DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, OIV MA-AS2-07B R2099  Estratto non riduttore OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003 Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003 Estratto secco totale OIV MA-AS2-03B R2009 Lieviti, batteri acetici, batteri lattici OIV MA-AS2-03B R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS2-01A R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto ridotto OIV MA-AS313-15 2009  Solfati OIV MA-AS311-03 R2003  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale Cuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lieviti, batteri acetici, batteri lattici                                                                                                                                                                                          | ML178 rev. 3 2010                                |
| Ocratossina A (0.02-2 ppb)  Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, Azoxystrobin, Boscalid, Cyprodinil, Dimetomorf, Fludioxonil, Iprovalicarb, Penconazolo, Pyremetanil, Pirimifosmetile, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb)  Piombo  OIV MA-AS322-12 R2006  Rame  OIV MA-AS322-06 R2009  Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova della stufa  Titolo alcolometrico volumico  OIV MA-AS312-01A R2009, met. B  Zinco  OIV MA-AS312-01A R2009, met. B  OIV MA-AS322-08 R2009  Litio  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, OIV MA-AS2-07B R2099  assorbanza a 420-520-620 nm  Estratto non riduttore  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  OIV MA-AS2-01A R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C  OIV MA-AS2-01A R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C  OIV MA-AS311-03 R2003  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lieviti, batteri, muffe                                                                                                                                                                                                            | ML140 rev. 4 2010                                |
| Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, Azoxystrobin, Boscalid, Cyprodinil, Dimetomorf, Fludioxonil, Iprovalicarb, Penconazolo, Pyremetanii, Pirimifosmetile, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb)  Piombo OIV MA-AS322-12 R2006  Rame OIV MA-AS322-06 R2009  Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova della stufa  Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS312-01A R2009, met. B  Zinco OIV MA-AS322-08 R2009  Litito DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm  Estratto non riduttore OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale OIV MA-AS4-01 R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS31-15 2009  Solfati OIV MA-AS31-03 R2009  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico Volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio-saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio-saccarosio), aspetto del vino e del deposito DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Magnesio                                                                                                                                                                                                                           | OIV MA-AS322-07 R2009                            |
| Azoxystrobin, Boscalid, Cyprodinil, Dimetomorf, Fludioxonil, Iprovalicarb, Peneonazolo, Pyremetanil, Pirimifosmetile, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb)  Piombo  OIV MA-AS322-12 R2006  Rame OIV MA-AS322-06 R2009  Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova dell stufa  Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS312-01A R2009, met. B  Zinco OIV MA-AS312-01A R2009, met. B  Zinco OIV MA-AS322-08 R2009  Litio DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm  Estratto non riduttore OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale Div MA-AS2-03B R2009  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici OIV MA-AS2-01A R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS311-03 R2003  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico Volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico Volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri oliV MA-AS311-03 R2003  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico (OIV MA-AS311-03 R2003  Zuccheri: fruttosio, glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ocratossina A (0.02-2 ppb)                                                                                                                                                                                                         | ML483 rev. 2 2010                                |
| Rame OIV MA-AS322-06 R2009  Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova della stufa  Titolo alcolometrico volumico OIV MA-AS312-01A R2009, met. B  Zinco OIV MA-AS322-08 R2009  Litio DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm  Estratto non riduttore OIV MA-AS2-07B R2009  Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale OIV MA-AS2-03B R2009  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici OIV MA-AS2-01A R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS2-01A R2009  PH OIV MA-AS2-01A R2009  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pesticidi: Carbaril, Fenexamide, Iprodione, Indoxacarb, Azoxystrobin, Boscalid, Cyprodinil, Dimetomorf, Fludioxonil, Iprovalicarb, Penconazolo, Pyremetanil, Pirimifosmetile, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Traidimenol (10-100 ppb) |                                                  |
| Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova della stufa  Titolo alcolometrico volumico  Zinco  OIV MA-AS312-01A R2009, met. B  Zinco  OIV MA-AS322-08 R2009  Litito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm  Estratto non riduttore  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto ridotto  DIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2009  OIV MA-AS2-03B R2009  OIV MA-AS311-03 R2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Piombo                                                                                                                                                                                                                             | OIV MA-AS322-12 R2006                            |
| della stufa met. III  Titolo alcolometrico volumico  Zinco  OIV MA-AS312-01A R2009, met. B  Zinco  OIV MA-AS322-08 R2009  Litito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm  Estratto non riduttore  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto ridotto  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2009  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici  OIV MA-AS2-03B R2009  DIV MA-AS2-03B R2009  OIV MA-AS311-03 R2009  OIV MA-AS313-15 2009  OIV MA-AS313-15 2009  OIV MA-AS311-03 R2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rame                                                                                                                                                                                                                               | OIV MA-AS322-06 R2009                            |
| Zinco  DIV MA-AS322-08 R2009  Litio  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm  Estratto non riduttore  OIV MA-AS2-07B R2099  Estratto ridotto  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2009  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici  OIV MA-AS2-03B R2009  DIV MA-AS2-03B R2009  OIV MA-AS2-01A R2009  DIV MA-AS313-15 2009  Solfati  OIV MA-AS313-15 2009  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico Volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saggio di Stabilità: prova dell'aria, prova del freddo, prova<br>della stufa                                                                                                                                                       |                                                  |
| Litio DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXX  Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm  Estratto non riduttore OIV MA-AS2-07B R2099  Estratto ridotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto i dotto OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2009  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici OIV MA-AS2-03B R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C OIV MA-AS2-01A R2009  pH OIV MA-AS313-15 2009  Solfati OIV MA-AS312-05A R2009  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale MA-AS311-03 R2003  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Titolo alcolometrico volumico                                                                                                                                                                                                      | OIV MA-AS312-01A R2009, met. B                   |
| Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm  Estratto non riduttore  CIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto ridotto  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  OIV MA-AS2-03B R2009  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici  OIV MA-AS2-03B R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C  OIV MA-AS2-01A R2009  PH  OIV MA-AS313-15 2009  Solfati  OIV MA-AS311-03 R2003  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico Volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zinco                                                                                                                                                                                                                              | OIV MA-AS322-08 R2009                            |
| Estratto non riduttore  Estratto non riduttore  Coiv MA-AS2-03B R2009 + Oiv MA-AS311-03 R2003  Estratto ridotto  Oiv MA-AS2-03B R2009 + Oiv MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  Oiv MA-AS2-03B R2009 + Oiv MA-AS311-03 R2009  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici  Oiv MA-AS2-03B R2009  Div MA-AS2-03B R2009  Oiv MA-AS2-03B R2009  Oiv MA-AS2-01A R2009  Oiv MA-AS313-15 2009  Oiv MA-AS313-15 2009  Oiv MA-AS313-15 2009  Oiv MA-AS311-03 R2003  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Litio                                                                                                                                                                                                                              | DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met.<br>XXX   |
| AS311-03 R2003  Estratto ridotto  OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2003  Estratto secco totale  DIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-03 R2009  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici  OIV MA-AS4-01 R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C  OIV MA-AS2-01A R2009  OIV MA-AS313-15 2009  Solfati  OIV MA-AS313-15 2009  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico Volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm                                                                                                                                            | OIV MA-AS2-07B R2099                             |
| AS311-03 R2003  Estratto secco totale  DIV MA-AS2-03B R2009  Lieviti, batteri acetici, batteri lattici  OIV MA-AS4-01 R2009  Massa volumica e densità relativa a 20°C  DIV MA-AS2-01A R2009  OIV MA-AS313-15 2009  OIV MA-AS313-15 2009  Solfati  OIV MA-AS321-05A R2009  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estratto non riduttore                                                                                                                                                                                                             | OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-<br>AS311-03 R2003 |
| Lieviti, batteri acetici, batteri lattici  Massa volumica e densità relativa a 20°C  pH  OIV MA-AS2-01A R2009  OIV MA-AS313-15 2009  OIV MA-AS313-15 2009  OIV MA-AS310-05A R2009  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico OIV MA-AS312-01A R2009, met. B + OIV volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estratto ridotto                                                                                                                                                                                                                   | OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-<br>AS311-03 R2003 |
| Massa volumica e densità relativa a 20°C  pH  OIV MA-AS313-15 2009  Solfati  OIV MA-AS321-05A R2009  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico Volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  OIV MA-AS311-01 R2009, met. B + OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2009, met. B + OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2009, met. B + OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2009, met. B + OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2009  OIV MA-AS311-03 R2009, met. B + OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2009, met. B + OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2009  OIV MA-AS311-03 R2009, met. B + OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2009  OIV MA-AS311-03 R2009, met. B + OIV MA-AS311-03 R2003  OIV MA-AS311-03 R2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estratto secco totale                                                                                                                                                                                                              | OIV MA-AS2-03B R2009                             |
| PH OIV MA-AS313-15 2009  Solfati OIV MA-AS321-05A R2009  Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale MA-AS311-03 R2003  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lieviti, batteri acetici, batteri lattici                                                                                                                                                                                          | OIV MA-AS4-01 R2009                              |
| Solfati OIV MA-AS321-05A R2009 Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico Volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  OIV MA-AS311-03 R2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Massa volumica e densità relativa a 20°C                                                                                                                                                                                           | OIV MA-AS2-01A R2009                             |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico OIV MA-AS312-01A R2009, met. B + OIV volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | рН                                                                                                                                                                                                                                 | OIV MA-AS313-15 2009                             |
| volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Solfati                                                                                                                                                                                                                            | OIV MA-AS321-05A R2009                           |
| volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale  Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio, glicerolo, zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico                                                                                                                                                                      | OIV MA-AS312-01A R2009, met. B + OIV             |
| totali (glucosio+fruttosio+saccarosio), zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), glucosio + fruttosio  Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito  DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SC met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale                                                                                                                                                                          |                                                  |
| met. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| Sovrapressione OIV MA-AS314-02 R2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito                                                                                                                                                                              | DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO met. II    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sovrapressione                                                                                                                                                                                                                     | OIV MA-AS314-02 R2003                            |

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 aprile 2011.

Concessione, del trattamento di mobilità per i lavoratori della società «ALGESE2 S.c.a.r.l.». (Decreto n. 58696).

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 20 luglio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società ALGESE2 S.CA.R.L., è stato concordato il ricorso alla mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative;

Vista l'istanza e il relativo elenco dei lavoratori licenziati, con i quali la società ALGESE2 S.CA.R.L, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per 24 mesi, in favore di un numero massimo di 15 unità lavorative;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per 24 mesi, in favore di 15 unità lavorative, che saranno collocati in mobilità gradualmente a decorrere dal 21 luglio 2010 e sino alla data ultima del 20 ottobre 2010;

### Decreta:

#### Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per 24 mesi, in favore di un numero massimo di 15 unità lavorative, della società ALGESE2 S.CA.R.L, unità lavorative che saranno collocate in mobilità gradualmente a decorrere dal 21 luglio 2010 e sino alla data ultima del 20 ottobre 2010.

Unità: Sigonella (Siracusa). Matricola INPS: 07932510634.

### Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

# Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2011

Il Ministro: SACCONI

11A05637

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 aprile 2011.

Verifica della qualità del servizio postale universale: anno 2010.

### IL DIRETTORE GENERALE

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 in attuazione della direttiva 2002/39/CE, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione del settore postale stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto di programma 2006-2008 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste Italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2008, ed in particolare l'art. 5 in materia di qualità dei servizi:

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 ottobre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2009;

Visto il contratto stipulato il 19 maggio 2008 fra il Ministero e la società IZI s.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Tenuto conto dei dati di monitoraggio forniti dalla società IZI riguardanti il servizio di posta non massiva (prioritaria) dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

Accertate la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Considerato che i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario sono soggetti alla procedura di tracciatura che consente di individuare il percorso di tali invii postali e che il monitoraggio effettuato dalla società Poste Italiane è condotto sulla base dei dati reali di traffico;

Visti i dati nazionali relativi ai tempi di recapito dei servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario relativi all'anno 2010 prodotti dalla Società Poste Italiane con nota prot. n. P-PS-103 in data 28 marzo 2011;



**—** 35 **—** 

# Determina:

# Art. 1.

# Posta non massiva

1. Con riferimento al servizio di posta non massiva (prioritaria), la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

# a livello nazionale

|                         | $J$ +1 $^{(1)}$ | J+3 <sup>(2)</sup> |
|-------------------------|-----------------|--------------------|
| obiettivi di qualità    | 89,0%           | 99,0%              |
| risultati conseguiti(3) | 92,0%           | 99,7%              |
| scostamento             | +3,0%           | +0,7%              |

<sup>(1)</sup> J+1: recapito in 1 giorno più quello di deposito

# a livello nazionale per tipologia di tratta

| Tipologia tratte      | Obiettivo (J+1) | Risultati (J+1) | Scostamento |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Tratte urbane         | 89,5%           | 93,9%           | +4,4%       |
| Tratte provinciali    | 86,0%           | 91,1%           | +5,1%       |
| Tratte regionali      | 89,0%           | 92,2%           | +3,2%       |
| Tratte extraregionali | 87,0%           | 90,8%           | +3,8%       |

# a livello regionale

| Regione       | Obiettivo<br>(J+1) | Risultati<br>(J+1) |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Abruzzo       | 84%                | 89,07%             |
| Basilicata    | 84%                | 92,10%             |
| Bolzano       | 84%                | 93,70%             |
| Calabria      | 84%                | 98,51%             |
| Campania      | 84%                | 90,92%             |
| Emilia        | 84%                | 96,86%             |
| Friuli        | 84%                | 93,37%             |
| Lazio         | 84%                | 94,76%             |
| Liguria       | 84%                | 92,73%             |
| Lombardia     | 84%                | 89,35%             |
| Marche        | 84%                | 90,15%             |
| Molise        | 84%                | 96,84%             |
| Piemonte      | 84%                | 89,84%             |
| Puglia        | 84%                | 93,47%             |
| Sardegna      | 84%                | 91,63%             |
| Sicilia       | 84%                | 95,63%             |
| Toscana       | 84%                | 94,57%             |
| Trento        | 84%                | 89,34%             |
| Umbria        | 84%                | 91,71%             |
| Valle d'Aosta | 84%                | 95,69%             |
| Veneto        | 84%                | 92,15%             |

<sup>(2)</sup> J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito (3) I risultati comprendono lo standard di precisione

### Art. 2.

### Posta raccomandata

1. Con riferimento al servizio di posta raccomandata, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

|                      | J+3 <sup>(1)</sup> | J+5 (2) |  |
|----------------------|--------------------|---------|--|
| obiettivi di qualità | 92,5%              | 99,0%   |  |
| risultati conseguiti | 95,1%              | 99,0%   |  |
| scostamento          | +2,6%              | -       |  |

<sup>(1)</sup> J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito

### Art. 3.

# Posta assicurata

1. Con riferimento al servizio di posta assicurata, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

|                      | J+3 <sup>(1)</sup> | J+5 (2) |
|----------------------|--------------------|---------|
| obiettivi di qualità | 93,5%              | 99,0%   |
| risultati conseguiti | 98,5%              | 99,6%   |
| scostamento          | +5,0%              | +0,6%   |

<sup>(1)</sup> J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito

# Art. 4.

# Pacco ordinario

1. Con riferimento al servizio di pacco ordinario, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

|                      | $J+5^{(1)}$ |
|----------------------|-------------|
| obiettivi di qualità | 94,0%       |
| risultati conseguiti | 98,9%       |
| scostamento          | +4,9%       |
|                      |             |

<sup>(1)</sup> J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito



<sup>(2)</sup> J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito

<sup>(2)</sup> J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito

### Art. 5.

# Conseguimento degli obiettivi

1. La società Poste italiane, sulla base dei risultati evidenziati negli articoli 1, 2, 3 e 4, ha rispettato nell'anno 2010 gli obiettivi di qualità fissati dai decreti ministeriali 1° ottobre 2008 e 23 novembre 2009 citati nelle premesse.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

*Il direttore generale:* FIORENTINO

11A05645

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 14 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Matiu Paul Stefan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei Conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

— 38 -

Vista l'istanza del sig. Matiu Paul Stefan, cittadino rumeno, nato a Caracal il 13 aprile 1980, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento dei titoli di formazione professionale «agent de turism-ghid», «ghid national de turism (touroperator)» e l'attestato «ghid de turism» conseguiti in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: rumeno e inglese;

Tenuto conto del certificato del Ministero dello sviluppo regionale e del turismo della Romania con il quale è confermato che i predetti titoli in Romania «compiono le condizioni di formazione previste dalla Direttiva 2005/36/CE e conferiscono il diritto di esercitare la professione senza altre condizioni speciali»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 7 marzo 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente, a scelta del richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi 24 oppure in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dal richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

#### Decreta:

# Art. 1.

Al sig. Matiu Paul Stefan, cittadino rumeno, nato a Caracal il 13 aprile 1980, sono riconosciuti i titoli di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: rumeno e inglese.

# Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi 24 oppure di una prova attitudinale orale a scelta del richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà al sig. Matiu un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

*Il capo dipartimento:* CITTADINO

ALLEGATO A

Il contenuto del programma di che trattasi - tirocinio di adattamento o prova attitudinale (esame orale) - finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Matiu Paul Stefan, nato a Caracal il 13 aprile 1980, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che il richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: rumeno e inglese, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte del richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 24 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità del mede-

simo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascerà al richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio il richiedente è tenuto al rispetto delle norme regionali.

11A05616

DECRETO 14 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vargane Horvath Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Milano e provincia.

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei Conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della

direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Vargane Horvath Marta, cittadina ungherese, nata a Bicske il 17 luglio 1954, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «idegenvezető» conseguito in Ungheria, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Milano e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: ungherese e italiano;

Tenuto conto della dichiarazione della competente Autorità ungherese rilasciata mediante l'IMI - Sistema di informazione del mercato interno della Commissione europea;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 7 marzo 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Milano, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi 24 oppure in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

### Decreta:

# Art. 1.

Alla sig.ra Vargane Horvath Marta, cittadina ungherese, nata a Bicske il 17 luglio 1954, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Milano e provincia nelle lingue ungherese e italiano.

#### Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi 24 oppure di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Provincia di Milano rilascerà alla sig.ra Vargane Horvath Marta un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011

Il capo dipartimento: CITTADINO

Allegato A

Il contenuto del programma di che trattasi - tirocinio di adattamento o prova attitudinale (esame orale) - finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Vargane Horvath Marta, nata a Bicske il 17 luglio 1954 della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Milano e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

elementi storico-artistici, geografici, paesaggistici ed economici del territorio della Provincia di Milano con riferimenti anche alle località limitrofe;

compiti e norme di esercizio dell'attività professionale;

nozioni generali di legislazione turistica.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 24 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito Milano e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

## 11A05617



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

#### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 aprile 2011.

Abolizione della nota 59 di cui alla determinazione 4 gennaio 2007 «Nota AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».

### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco:

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note *CUF*), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007;

Ritenuto di dover provvedere alla abolizione della nota 59:

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 23 -24 novembre 2010;

### Determina:

# Art. 1.

È abolita la nota 59 di cui alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007, e successive modificazioni.

I medicinali, di cui alla nota 59, già collocati nella classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pertanto prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla nota.

## Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A05563

**—** 41 -

DETERMINAZIONE 28 aprile 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Tyverb (lapatinib)». (Determinazione/C 2212/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TYVERB (lapatinib) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 05/05/2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/440/003 "250 mg – compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU) 84 compresse.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Limited.



### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto 1'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 28 settembre 2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta del 19 gennaio 2011;

Vista la deliberazione n. 7 in data 10 marzo 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

# Determina:

### Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale TYVERB (lapatinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione «250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU) 84 compresse - AIC n.038633032/E (in base 10), 14UZL8 (in base 32). Indicazioni terapeutiche.

Tyverb è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma mammario, il cui tumore sovraesprime l'HER2 (ErB2);

in associazione con capecitabina, nei pazienti con malattia avanzata o metastatica in progressione dopo che i pazienti abbiano ricevuto un trattamento che deve aver incluso antracicline e taxani ed una terapia con trastuzumab per malattia metastatica (vedere paragrafo 5.1).

in associazione con un inibitore dell'aromatasi, nelle donne in post-menopausa con malattia metastatica positiva per il recettore ormonale, per le quali al momento non è indicata la chemioterapia. Le pazienti nello studio registrativo non erano state trattate in precedenza con trastuzumab o con un inibitore dell'aromatasi (vedere paragrafo 5.1).

# Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale TYVERB (lapatinib) è classificata come segue:

Confezione «250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU) 84 compresse - AIC n.038633032/E (in base 10), 14UZL8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1470,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2426,10.

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali Payment by results come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati in-



formatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

#### Art. 3.

# Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TYVERB (lapatinib) è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Oncologo (RNRL).

#### Art. 4.

# Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

#### Art. 5.

# Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 aprile 2011

*Il direttore generale:* RASI

#### 11A05732

# DETERMINAZIONE 28 aprile 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Votrient (pazopanib)». (Determinazione/C 2213/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale VOTRIENT (pazopanib) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 14 giugno 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/628/001 «200 mg - compressa rivestita con film - uso ora-le - flacone (HDPE)» 30 compresse;

EU/1/10/628/002 «200 mg - compressa rivestita con film - uso ora-le - flacone (HDPE)» 90 compresse;

EU/1/10/628/003 «400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse;

EU/1/10/628/004 «400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 60 compresse.

Titolare A.I.C.:Glaxo Group LTD

# IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 1° marzo 2011;

Vista la deliberazione n 8 del 30 marzo 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

#### Determina:

### Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale VOTRIENT (pazopanib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«200 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)» 30 compresse - AIC n. 039945011/E (in base 10), 1630TM (in base 32);

«200 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)» 90 compresse - AIC n. 039945023/E (in base 10), 1630TZ (in base 32);

«400 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)» 30 compresse - AIC n. 039945035/E (in base 10), 1630UC (in base 32);

«400 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)» 60 compresse – AIC n. 039945047/E (in base 10), 1630UR (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Votrient è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma renale (RCC) avanzato e nei pazienti che hanno ricevuto in precedenza una terapia a base di citochine per malattia avanzata.

#### Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale VOTRIENT (pazopanib) è classificata come segue:

Confezione: «200 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)» 30 compresse - AIC n.039945011/E (in base 10), 1630TM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 862,95.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1424,21.

Confezione: «200 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)» 90 compresse - AIC n.039945023/E (in base 10), 1630TZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2588,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4272,64.

Confezione: «400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - AIC n. 039945035/E (in base 10), 1630UC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1725,90.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2848,43.

Confezione: «400 mg – compressa rivestita con film – uso orale – flacone (HDPE)» 60 compresse - AIC n. 039945047/E (in base 10), 1630UR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3451,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5696,85.

Validità del contratto: 24 mesi.

Payment by results secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow up ed applicare le altre condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

#### Art. 3.

# Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VOTRIENT (pazopanib) è la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, internista (RNRL).

## Art. 4.

# Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

## Art. 5.

# Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: RASI

11A05733



# COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2011.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i *referendum* popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011. (Documento n. 12)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

#### Premesso

che con decreti del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto: l'abrogazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare; l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale; l'abrogazione parziale del comma 1 dell'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito;

#### Visto

- *a)* quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
- c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato

- con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
- d) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
- *e)* consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

# Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

### Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

- 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione.
- 2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

## Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria

- 1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:
- a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune referendarie, previste all'art. 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo art. 3;
- b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'art. 6;
- c) l'informazione assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondi-



mento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7, non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

#### Art. 3.

# Soggetti legittimati alle trasmissioni

- 1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte:
- a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi a tale quesito;
- b) le forze politiche che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
- c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
- 3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.
- 4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a | zioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione

ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'art. 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente

#### Art. 4.

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

- 1. A decorrere dal 16 maggio 2011, la RAI cura l'illustrazione dei quesiti referendari e informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e gli orari della consultazione; i programmi sono trasmessi anche nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
- 2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sentito il parere dei Comitati promotori, sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'art. 10.

#### Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

- 1. La Direzione di RAI Parlamento, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei referendum, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:
- a) i Comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;
- b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza, per ciascun quesito referendario, di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire;
- c) i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.
- 2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.
- 3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento alle competizioni elettorali in corso.
- 4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indica-



di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a*).

- 5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale. televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
- 6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 10.
- 7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su basebisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente le consultazioni la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- 8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

#### Art. 6.

## Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti na-

- zionali, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.
- 2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento.
- 3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 10 del presente provvedimento.
- 4. I soggetti politici di cui all'art. 3 del presente provvedimento beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta. In tale richiesta essi:
- *a)* dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;
- b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
- c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;
- d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.
- 5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
- 6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

# Art. 7.

# Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi



oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

- 2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.
- 3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
- 4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più am-

— 48 -

pia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari alla consultazione.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

#### Art. 8.

# Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa negli ultimi trenta giorni precedenti la consultazioni.

#### Art. 9.

# Trasmissione per non udenti

- 1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'art. 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
- 2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

# Art. 10.

# Comunicazioni e consultazione della Commissione

- 1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
- 2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
- 3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

# Art. 11.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale della RAI

1. Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2011

Il presidente: Zavoli

11A06014

# PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE

DECRETO 9 marzo 2011.

Scioglimento della «Poliservice Piccola soc. coop a r.l. in liquidazione», senza nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

(Omissis).

# Decreta:

1) di disporre, (omissis), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Poliservice Piccola Soc.

Coop A.R.L. in liquidazione», (Partita IVA 01691900219) ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni transitorie al codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

- 2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.
- 3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della Cooperazione.

Bolzano, 9 marzo 2011

L'assessore: Bizzo

11A05564

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Fluoxetina Eg».

Estratto determinazione V&A.PC/R/15 del 19 aprile 2011

Specialità medicinale: FLUOXETINA EG.

Confezioni:

034207011/M - 20 mg 12 capsule rigide in blister;

034207023/M - 20 mg 14 capsule rigide in blister;

034207035/M - 20 mg 20 capsule rigide in blister;

034207047/M - 20 mg 28 capsule rigide in blister;

034207050/M - 20 mg 30 capsule rigide in blister;

034207062/M - 20 mg 50 capsule rigide in blister;

034207100/M - 20 mg 98 capsule rigide in blister;

034207112/M - 20 mg 100 capsule rigide in blister.

Titolare AIC: EG S.P.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: AT/H/0101/001/R/002.

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

Si autorizza contestualmente, la revoca delle confezioni sotto riportate, poiché non presenti nella versione finale degli stampati rilasciati dall'RMS:

034207074/M - 20 mg 60 capsule rigide in blister;

034207086/M - 20 mg 70 capsule rigide in blister;

034207098/M - 20 mg 90 capsule rigide in blister.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.









Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 11A05731

# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 15 marzo 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Lourdes S. Tabamo, Console generale della Repubblica delle Filippine in Milano.

#### 11A05642

#### Rilascio di exequatur

In data 10 marzo 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Antonio Sottile, Console onorario della Repubblica di Belarus in Reggio Emilia.

#### 11A05643

#### Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Hamilton (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

#### Decreta:

Il sig. Angelo Vincenzo Di Ianni, Vice Console onorario in Hamilton (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

 a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, o dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri:

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

 d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Toronto:

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Console onorario in Hamilton;

*j)* rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Toronto;

*k)* ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio di visti;

 I) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Hamilton;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Toronto;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Hamilton, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Toronto;

*p)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il direttore generale: Verderame

#### 11A05644

# MINISTERO DELL'INTERNO

# Soppressione della Parrocchia di S. Lucia a S. Benedetto, in S. Gimignano

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 23 marzo 2011, viene soppressa la Parrocchia di S. Lucia a S. Benedetto, con sede in S. Gimignano (Siena).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, con sede in Siena.

#### 11A05619

### Riconoscimento della personalità giuridica del Pontificio Seminario Regionale «Pio XI», in Molfetta .

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Pontificio Seminario Regionale Pio XI, con sede in Molfetta (Bari).

# 11A05620

**—** 50 -







# Soppressione della Parrocchia della B.M.V. del Soccorso, in Ascoli Satriano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 2011, viene soppressa la Parrocchia della B.M.V. del Soccorso, con sede in Ascoli Satriano (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A05646

### MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato, dell'Ex Aerocampo «San Giacomo di Veglia», in Vittorio Veneto.

Con decreto interdirettoriale n. 17/2/5/2011 del 13 gennaio 2011 è stato disposto il passaggio della categoria dei Beni del Demanio pubblico militare a quella dei Beni Patrimoniali dell'aliquota di area demaniale facente parte del compendio denominato «Aerocapo di San Giacomo di Veglia» sito nel Comune di Vittorio Veneto (Treviso), contraddistinta nel Catasto terreni del Comune censuario medesimo con il foglio n. 81, mappali numeri 2422, 2424, 2426 e 2428, per una superficie complessiva di mq 388, intestata al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercito.

11A05565

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

# Elenco dei notai dispensandi per limite di età - mesi maggio, giugno e luglio 2011.

Con decreti direttoriali del 15.4.2011, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 20 aprile 2011, sono stati dispensati i seguenti notai nati nel secondo quadrimestre - mesi maggio, giugno e luglio dell'anno 1936:

Banone Roberto, nato a Milano il 22.5.1936, notaio residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22.5.2011;

Biavati Paolo, nato a Perugia il 2.7.1936, notaio residente nel Comune di Perugia (distretto notarile di Perugia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2.7.2011;

Canepa Claudio, nato a Genova l'11.6.1936, notaio residente nel Comune di Genova (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11.6.2011;

Cavallina Semplici Massimo, nato a Siena il 13.7.1936, notaio residente nel Comune di Firenze (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13.7.2011:

D'Agosto Luigi, nato a Gioi (SA) il 6.7.1936, notaio residente nel Comune di Gioia Del Colle (distretto notarile di Bari), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6.7.2011;

Falqui Massidda Guido, nato a Fiera di Primiero (TN) il 2.7.1936, notaio residente nel Comune di Rovereto (distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2.7.2011;

Ferrandino Silvestro, nato a Ischia (NA) il 21.5.1936, notaio residente nel Comune di Genova (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21.5.2011;

Guglielmi Anna, nata a Napoli il 5.5.1936, notaio residente nel Comune di Crevalcore (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5.5.2011;

Guida Maria, nata a Castellabate (SA) il 7.5.1936, notaio residente nel Comune di Napoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre

Annunziata e Nola), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7.5.2011;

La Gamma Giorgio, nato a Castrovillari (CS) il 25.6.1936, notaio residente nel Comune di Castrovillari (distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Paola, Castrovillari), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25.6.2011

Laporta Eugenio, nato a Napoli l'11.6.1936, notaio residente nel Comune di Pisticci (distretto notarile di Matera), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11.6.2011;

Lebano Pasquale, nato a Salerno il 28.5.1936, notaio residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28.5.2011;

Luca Guido, nato a Catania il 24.6.1936, notaio residente nel Comune di Catania (distretto notarile di Catania), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24.6.2011;

Marzano Maria, nata a Caivano (NA) il 9.6.1936, notaio residente nel Comune di Capua (distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9.6.2011;

Mercadante Francesco, nato a Napoli l'11.7.1936, notaio residente nel Comune di Torre del Greco (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11.7.2011;

Papi Giorgio, nato a Forlì il 7.5.1936, notaio residente nel Comune di Forlì (distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7.5.2011;

Pulino Girolamo Renato, nato a Modica il 3.5.1936, notaio residente nel Comune di Modica (distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3.5.2011;

Quarantelli Francesco, nato a Resina il 15.5.1936, notaio residente nel Comune di Portici (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15.5.2011;

Rivani Farolfi Filippo Ferdinando, nato a Ferrara il 7.5.1936, notaio residente nel Comune di Chiavari (distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7.5.2011.

11A05899

# MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario « Flumechina 10% Liquido Ascor».

Estratto decreto n. 21 del 2 marzo 2011

Con decreto n. 21 del 2 marzo 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Ascor Chimici SRL - Via Piana, 265 - 47032, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

| Flumechina 10% Liquido Ascor |                              | tanica da | A.I.C.       |
|------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| Chimici SRL                  |                              | 1 l.      | n. 102743010 |
|                              | Flumechina 10% Liquido Ascor | tanica da | A.I.C.       |
|                              | Chimici SRL                  | 5 l.      | n. 102743022 |

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A05522



# Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ascoformil 200 MP».

Estratto decreto n. 23 del 2 marzo 2011

Con decreto n. 23 del 2 marzo 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Ascor Chimici SRL - Via Piana, 265 - 47032, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

| Ascoformil 200 MP    | sacco da 25 kg | A.I.C. n. 102738010  |
|----------------------|----------------|----------------------|
| ASCOTOTIIII 200 IVIP | Sacco da 23 kg | A.I.C. II. 102/38010 |

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 11A05523

# Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vomend 5 mg/ml».

Decreto n. 28 del 29 marzo 2011

Procedura decentrata n. NL/V/0145/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario VOMEND 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. con sede in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel – Olanda.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel – Olanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 5 ml – A.I.C. n. 104256019;

Flacone da 10 ml – A.I.C. n. 104256021;

Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104256033;

Flacone da 25 ml - A.I.C. n. 104256045;

Flacone da 30 ml – A.I.C. n. 104256058;

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104256060.

Composizione: 1 ml contiene:

Principio attivo: Metoclopramide (come cloridrato monoidrato) 4,457 mg equivalente a metoclopramide cloridrato 5 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico del vomito e della ridotta motilità gastrointestinale associata a gastrite, spasmo pilorico, nefrite cronica e intolleranza digestiva ad alcuni farmaci.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

# 11A05524

#### Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Linco-Feed».

Decreto n. 29 del 1° aprile 2011

Procedura mutuo riconoscimento n. HU/V/0110/001/MR.

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini LINCO-FEED 110 mg/g.

Titolare A.I.C.: Lavet Pharmaceuticals Ltd. con sede in Ottò u.14, 1161 Budapest (Ungheria).

Produttore responsabile rilascio lotti: Lavet Pharmaceuticals Ltd. nello stabilimento sito in 2143 Kistarcsa, Batthyany u. 4/b - Ungheria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Confezione da 5 kg - A.I.C. n. 104326018;

Confezione da 10 kg - A.I.C. n. 104326020;

Confezione da 25 kg - A.I.C. n. 104326032.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

Principio attivo: Lincomicina (come cloridrato) 110 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Suini.

Indicazioni terapeutiche:

Suini: per il trattamento della dissenteria suina causata da Brachyspira hyodysenteriae, micoplasma pneumonia associata a Mycoplasma hyopneumoniae e enteropatia proliferativa suina causata da Lawsonia intracellularis.

Validità:

Periodo di validità del prodotto medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Periodo di validità dopo incorporazione nel mangime secco: 3 mesi

Tempi di attesa: Suini: carne e visceri: 5 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

#### 11A05525

#### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vectin 22,75 mg».

Provvedimento n. 64 del 1° aprile 2011

Procedura decentrata n. DE/V/0124/001/IB/004

Specialità medicinale per uso veterinario VECTIN 22,75 mg tavolette masticabili per cavalli, nelle confezioni:

Scatola di cartone contenente 7 tavolette (blister) - A.I.C. n. 104036013

Flacone contenente 60 tavolette - A.I.C. n. 104036025.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) – Via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini – codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto:

— 52 *-*

Variazione Tipo IB: riduzione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita limitatamente alla confezione scatola contenente 7 tavolette (blister).

È autorizzata per Specialità medicinale per uso veterinario e, limitatamente alla confezione scatola contenente 7 tavolette (blister) - A.I.C. n. 104036013 la riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 30 mesi a 22 mesi.

Si fa presente altresì che, per quanto concerne la riduzione della validità del medicinale veterinario così come confezionato per la vendita, i lotti già prodotti da almeno 22 mesi devono essere immediatamente



ritirati. Nei lotti già in commercio prodotti da meno di 22 mesi devono essere adeguati gli stampati entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

#### 11A05526

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale ad uso veterinario «Vaxxitek HVT+IBD».

Provvedimento n . 63 del 28 marzo 2011

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : Merial S.A. - Francia.

Rappresentante in Italia : Merial Italia spa.

Specialità medicinale : VAXXITEK HVT + IBD

Confezioni autorizzate:

Confezione:

Fiala di vetro - 2.000 dosi di vaccino;

NIN: 103119020;

Procedura europea EU/2/02/032/002.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2010)2843 del 27 aprile 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea

#### 11A05534

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

# Domanda di registrazione della denominazione «Figue de Solliès»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficia-le* dell'Unione europea - serie C n. 119 del 16 aprile 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla FRANCIA, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati -«FIGUE DE SOLLIES».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

# 11A05612

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'Organismo «Veneta Engineering S.r.l.», in Verona.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo 2011:

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo Veneta Engineering S.r.l., con sede legale in via Lovanio, 8 - Verona, acquisita in data 19 novembre 2010, prot. n. 170570, nonché la documentazione allegata;

l'Organismo Veneta Engineering S.r.l., con sede legale in via Lovanio, 8 - Verona, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'Allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

- 1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
- 1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
- 1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
- 1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
- 1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.
- 2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
- 3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
- 4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
- 4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
- 4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
- 5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
- Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
- 7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
  - 8. Seghe a catena portatili da legno.
- 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
- 10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.
- 11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
  - 12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
    - 12.1 locomotive e benne di frenatura;
    - 12.2 armatura semovente idraulica.

— 53 *-*



- 13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
- 14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
  - 15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
  - 16. Ponti elevatori per veicoli.
- 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
- 18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.
- 19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
- 20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e
  - 21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
  - 22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
  - 23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea.

#### 11A05640

# Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'Organismo «I.E.C Industrial Engineering Consultants S.r.l.», in Torino.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo 2011:

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva  $2006/42/\mathrm{CE}$  relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo I.E.C. - Industrial Engineering Consultants S.r.l., con sede legale in via Botticelli, 151 - Torino, acquisita in data 22 luglio 2010, prot. n. 95196, nonché la documentazione allegata;

- L'Organismo I.E.C. Industrial Engineering Consultants S.r.l., con sede legale in via Botticelli, 151 Torino, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:
- 1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
- 1.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
- 1.2 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
- 1.3 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo ad avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale:
- 1.4 seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.
- 2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
- 3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
- 4. Seghe a nastro, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei fini seguenti:
- 4.1 seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
- 4.2 seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

- 5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
- 6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
- Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
  - 8. Seghe a catena portatili da legno.
- 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
  - 16. Ponti elevatori per veicoli.
  - 22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
  - 23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni e sarà notificata alla commissione dell'Unione europea.

#### 11A05641

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica.

Si comunica che con DPCM 21 gennaio 2011 è stata costituita la Commissione della Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2009, n. 77, per la consultazione del testo integrale è possibile consultare il sito www.protezionecivile.it

#### 11A05730

# **REGIONE TOSCANA**

# Approvazione dell'Ordinanza n. 10 del 12 aprile 2011

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 03/07/2009 (prorogato con DPCM del 18/11/2010 fino al 30/06/2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29/06/2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca

#### Rende noto:

che con propria ordinanza n. 10 del 12 aprile 2011 ha stabilito le «Disposizioni operative per il comune di Viareggio, conseguenti al decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana. it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.16 del 15/04/2011 parte prima.

# 11A05614

\_\_ 54 -



# RETTIFICHE

Avvertenza.—L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

#### ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Determinazioni in materia di credito ai consumatori».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 2, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «1. La presente sezione *d'attuazione* al Capo II del Titolo VI del TUB.», leggasi: «1. La presente sezione *dà attuazione* al Capo II del Titolo VI del TUB.».

11A05885

Alfonso Andriani, redattore Delia Chiara, vice redattore

(GU-2011-GU1-104) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

— 55 -

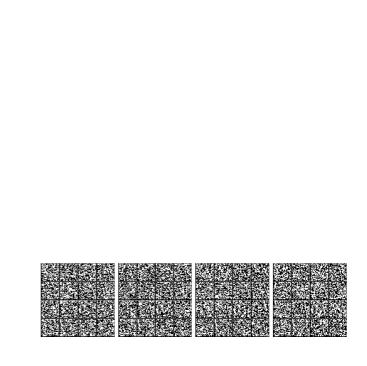

# **MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Area Marketing e Vendite Via Salaria, 1027 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



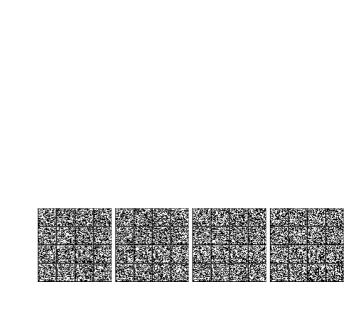



# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| Tipo A    | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*                                                                                                                                               | - annuale<br>- semestrale | €   | 438,00<br>239,00 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------|
| Tipo A1   | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*                                                                                                          | - annuale<br>- semestrale | €   | 309,00<br>167,00 |
| Tipo B    | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*                                                                                                                      | - annuale<br>- semestrale | €   | 68,00<br>43,00   |
| Tipo C    | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*                                                                                                                                                          | - annuale<br>- semestrale | €   | 168,00<br>91,00  |
| Tipo D    | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*                                                                                                                                                    | - annuale<br>- semestrale | €   | 65,00<br>40,00   |
| Tipo E    | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)                                                                                                      | - annuale<br>- semestrale | €   | 167,00<br>90,00  |
| Tipo F    | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 191,46)*                                                                                                 | - annuale<br>- semestrale | €   | 819,00<br>431,00 |
| Tipo F1   | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*                                                                          | - annuale<br>- semestrale | €   | 682,00<br>357,00 |
| N.B.:     | L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili <b>Integrando con la somma di</b> € <b>80,00</b> il versamento relativo al tipo di abbonamento alla <b>Gazzetta l</b> prescelto, si riceverà anche l' <b>Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.</b>                 | <b>Jfficiale</b> - pa     | rte | prima -          |
|           | CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |     |                  |
|           | Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | €   | 56,00            |
|           | PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |     |                  |
|           | Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00 |                           |     |                  |
| I.V.A. 49 | % a carico dell'Editore                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |     |                  |
| PARTE     | I - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI (di cui spese di spedizione € 127 00)*                                                                                                                                                                                                                              |                           |     |                  |

(di cui spese di spedizione € 127,00)\* (di cui spese di spedizione € 73,20)\*

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**(di cui spese di spedizione  $\in 39,40$ )\*
(di cui spese di spedizione  $\in 20,60$ )\*

(di cui spese di spedizione € 20,60)\*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 20% inclusa

# RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

ni, province e comuni - SCONTO 5% € 190,00 € 180,50 e od a faccicelli congreti proble per la appeta protesta appeta erretrata compresi i faccicelli dei cumplementi ordinari a

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

# RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

<sup>\*</sup> tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



- annuale

- annuale

1,00

- semestrale

- semestrale

295,00 162,00

85,00

53,00

€

**CANONE DI ABBONAMENTO** 





€ 1,00